INVISIBILE

DI A. SCALVINI



### PROGRAMMA

DELLA

# PRINCIPESSA

FIABA UMORISTICA

IN 3 ATTI E 7 QUADRI DI ANTONIO SCALVINI

CON MUSICA

in parte scritta, in parte adattata dal Maestro M. IREMONGER

Rappresentata in Milano dalla compagnia di Achille Lupi diretta da A. Papadopoli e replicata per 90 e più sere.

Quinta Edizione

### MILANO

TIPOGRAFIA AUTORI-EDITORI di E. CIVELLI e Ci Via Ugo Foscolo, 23

1870

Auc

JIH H

UNC

AMELONAL DOSES

A. Y. 11911

# PRINCIPESSA

FLABA UMORISTICA

ANTONIO SCALVINI

CON MUSICA

Tutti i diritti riservati — Legge 25 Giugno 1865.

Rappresentate in Milano dalla compagnia di Achille Lupi diretta da A. Papadopoli e regileata per 90 e più sere:

Quinta Edizione

# MILLANO

THEOGRAPIA AUTORIAEDITORI di E. CIVELLI e C. VIL Ugo Poscolo, 21

1870

MUSIC LIBRARY UNC-GHAPEL HILL

### AL PUBBLICO

Chi si pensasse di trovare a questo scherzo la logica, il buon senso, la parte letteraria e più di tutto la politica, si sbaglia di grosso.

Mi son fatto uno studio di evitare tutti questi

pregi.

In un'epoca in cui il pubblico è già troppo preoccupato da serie e dolorose riflessioni, pensai ch'era d'uopo lasciar da banda la politica e tutti gli altri serii malanni che ci frastornano il capo, per dargli in teatro un paio d'ore di sollievo, ridendo.

Far ridere... Ecco l'unico scopo ch'io mi proposi; ed è per questo che mi saltò il ghiribizzo di abbandonare (per quest'anno almeno) le solite riviste, per far rivivere le innocenti fiabe dei tempi andati e che da più d'un secolo erano sparite dal nostro teatro.

Alle antiche fiabe italiane, da cui i nostri vicini d'oltr' Alpe trassero tanto profitto, aggiunsi un nuovo elemento, la musica. — È per questo che a maggior intelligenza dello spettatore, pubblico in questo programma le parole musicate, ed allo scopo altresì di evitare il solilo inconveniente che altri ne faccia commercio aggiungendo alle mie corbellerie quelle dei contraffatori. — Ciascuno ha il suo amor proprio. Io tengo immensamente alla responsabilità dei miei strafalcioni.

L'AUTORE.

tutto la politica, si shapita di grosso.
Mi son ilalio uno studio di ordare tulti quisti

# ATTO PRIMO

# PERSONAGGI DELL'ATTO PRIMO

RODRIGO
BLASILLO
Studenti di Salamanca
LA FOLLIA.
LA GRANDUCHESSA DI FALBALÀ.
CONTE DI CHIGNON.
GIL-PEREZ.
UN ALGUAZILE.
UNO STUDENTE.
AMATA, Principessa invisibile.

Cortigiani - Studenti - Guardie - Andaluse.

# QUADRO I.

# Il Re degli Studenti.

L' avanzo di un' orgia in casa dello studente Rodrigo.

CORO DI STUDENTI.

Vuoliam quest' ultimo
Colmo bicchiere
Alla salute
Del bacelliere.
Spargete, o vergini,
Profumi e fior
Beviamo ai nostri
Fugaci amor.

Leggenda della Principessa invisibile.

days dried

RODRIGO. Tutta avvolta in bianco vel. La mi apparve su nel ciel.

Era pallida e languente Come vittima gemente. Le brillava un serto al crin Che parea raggio divin. Poi ver me uno sguardo volse Che di senno fuor mi tolse. E un accento mormorò Che nel cor mi si stampo: Se invisibil son Nol sarò per te, Vago mio garzon,

Se mi dai tua fè. ( No, non è fola il mio racsonto strano.

Più di me pazzo è chi mi crede insano. coro) La vedo ancor. AMATA, Principatta invisibile.

Io parlar volea, ma ohimė, Il mio labbro nol potè. L' invisibil principessa, Sia regina o sia duchessa, Mandò un bacio da lontan Colla candi la sua man. Poi leggera qual vapore Dileguossi al primo albore, Ma fuggendo mormorò: Vien, t'aspetto, o ne morrò. No, non è fola, ecc. ecc.

### OUADRO II.

### La Principessa invisibile.

Luogo remoto nel Granducato di Falbalà. In lontananza castello della Granduchessa, un oratorio a sinistra. Colline.

# Coro di Cortigiani.

Onore e gloria Eterna avrà La Granduchessa may conscens Di Falbalà.

Duetto fra Amata e Rodrigo.

AMATA. (di dentro) Se invisibil son

Nol sarò per te, Vago mio garzon, Se mi dai tua fè. Io te sol sognai

E t'aspetterò, Tu mi rivedrai, Io ti rivedrò.

Rodrigo. Al tuo destin giurai

Sottrarti, o bella mia, E da quel di pensai

Che un nume a te m'invia.

Nè a te mi guida, il vedi, D'un trono lo splendor, Ma sarò pago, il credi,

Di posseder quel cor. Io di te sognai,

Non t'oblierò. Tu mi rivedrai, Io ti rivedrò.

Finale con coro.

RODRIGO, BLASILLO, la GRANDUCHESSA, il CONTE di CHIGNON.

Coro. In prigion, in prigion

Rop.

Tratto sia quel fellon.

Io coperto di catene

Non sarò,

Condannato a truci pene

Non andrò.

Se per me non v'ha pietà,

No, non v'ha,

Il destin mi salverà.

Patatrà!

TUTTI. Ei coperto di catene

Si sarà. L'impudente, tri

L'impudente, truci pene Subirà. No per lui non v'ha piela No, non v'ha. Fulminato perirà. Patatrà!

of pull infector

# PERSONAGGI DELL'ATTO SECONDO

RODRIGO BLASILLO LA BRIGADIERA FEBO II LA TROMBETTA IL DOTTOR FUOCO FLORA IL GRAN MERIDIANO PAOLINA UN ABITANTE DEL SOLE AMELIA LA LUNA LA PORTINAJA INCADESCENTE

LA GOVERNATRICE

### OUADRO I.

### La Festa dell' Eclisse

La scena rappresenta l'interno del Sole. Piante, minerali e vulcani di particolare natura. Un lago d'oro nel fondo.

### FEBO E LA LUNA.

Canzone d'Incandescente.

INC.

Febo ardente in cielo errò Sempre in cerca di fortuna, E il briccone corteggiò Quante stelle il cielo aduna.

Ma un bel di Si subi I rimbrotti della luna, Che giurò Protesto y i sinabaggia E dal re sì separo.

Da quel giorno qui si sta Nella calma più perfetta, Quando Febo a letto va, Fa madama la toeletta.

Per finir Di garrir, Questa, o sposi, è la ricetta. Chi noi sa, Venga qua, E da noi lo imparerà.

Duetto fra Rodrigo e Incandescente.

INC.

Vieni qua - mio tesor, Vieni qua - non temer. Tale amor - tal piacer Ben saprai - sostener. Si con te - io vivrò O con te - morirò.

Rop.

Ahi! ahi! - che calor! Ahi! ahi! - che brucior! Tale amor - tal piacer Non può il cor - sostener. Vo', non vo' - qui restar, E non vo' - più abbruciar.

INC.

Dimmi su, perche mai Volgi altrove i tuoi rai? Bon.

INC.

Ma tu dunque non sai Che in toccarti bruciai? Più che quest'occhi miei

Rop.

Fu care ognor mi sei, (Ce ne vorran per lei Di noi almeno sei).

Ma la mia bella, o cara, Ti dissi che è laggiù.

INC

Intanto almeno impara Anche ad amar quassù. Ron. Ma i giuri miei perchè Dovrei così tradire?

INC. Antica usanza ell'è Che così va a finire.

INC. (parlato) Via deponetemi un bacio qui su questa spalla.

sta spalla.
Rop. (parlato) Ah non mi sarei mai aspettato una prova simile!... Ed ha una spalla da dipingere!

Inc. (c. s.) Aspetto.
Rop. (c. s.) (Non posso però lasciar nel sole un'opinione troppo sfavorevole della galanteria terrestre).

Inc. (c. s.) E cosi?
Rod. (c. s.) Coraggio! (la bacia) Dio come è calda! Ripresa del duetto.

Rop. Ab quelle spalle ormai, Chi mi farà scordar! Che più vezzoze mai. Non le potro baciar! Oh, bella mia, perchè Mi stai così lontana?... Quel ch'io provai cos'e?...

INC. D'amor la gioia arcana.

> (Ripresa del primo tempo). Coda.

Rop. Ahi! ahi! ahi! INC. Ah! ah! ah:

Rop.

Mi devi amar-idolatrar,

Sempre con me tu dei restar. Vorrei amar - senza abbruciar. Ma qui con te-non vo'restar.

Coro degli abitanti del Sole.

Viva la luna! Viva La bicornuta diva. Evviva !

NB. Dopo questo quadro si cala per pochi minuti la Nuvolosa, ma non vi è intermezzo.

### OUADRO II.

### L'isola della Semplicità.

Un'isola fantastica, enormi legumi, una casuccia.

Cip-cip canzone di Blasillo.

Blasillo travestito da donna

In un oriuol nascoso, Il bello mio tenea.

Un canarin vezzoso Che ognor cip-cip facea.

Scoccavan l'ore appena E il povero augellin

Con instancabil lena Mostrava il suo testin.

E mi facea cip-cip E mi dicea cip-cip,

Ah chi potea resistere At dolce suo cip-cip!

Se gli facea cip-cip, Se gli dicea cip-cip, No, non potea resistere

Al dolce suo cip-cip!

Un di che l'ali d'oro Battea più del consueto, Mel dona, o mio tesoro,

Gli dissi e starà cheto. Mel porse: ahi sciagurata!

Da quel funesto di La gabbia m'è restata Ma l'uccellin fuggi.

(Ma mi facea cip-cip Ma mi dicea cip-cip A chi potea resistere

(Al dolce suo cip-cip!

Duetto fra Blasillo e Flora. Se a corteggiar le femmine Mi devo sobbarcare

Coro

BLAS.

Le voglio elegantissime Dal pettine al calzare.

FLORA Ma tu dunque non sai che in quest'isola Con voto solennissimo Noi qui giurammo di bandir ognor Gli usi di un mondo stolto e ingannator

Al tuo sguardo ti sembra men bella Perchė d'umili foglie vestita

Senza inganni, una giovin donzella? Vera beltà

È la semplicità.

BLAS. Ama il mondo l'orpello e gl'inganni, Ogni voto, o fanciulla, si scioglie, Forse forse levando le foglie Ti potrei bricconcella guardar.

Ripiglia i vezzi e l'or, Ritorna ai lieti di E troverai l'amor.

FLORA Ah non più, tù m' hai vinta e conquis I miei giuri disprezzo ed infrango Mi ribello, son ferma e decisa,

E lascio quà Ogni semplicità.

BLAS. Ah non più, se t' ho vinta e conquisa I tuoi giuri disprezza ed infrangi, Ti ribella, sii pronta e decisa,

E lascia quà Ogni semplicità.

FLORA Vieni t'accosta e nella mia pupilla Vedi l'amore che i sugi rai sfavilla Freme la mano, ma più forte il cor Batte e ribatte per immenso amor.

BLAS. Più non parlar!... Se non divento matto È perchè forse il duro passo è fatto. Quest'aure oblia e l'universo inter, E stolto sempre chi non sa goder.

FLORA (parlato) E in quanto al resto? BLAS. (c. s.) In quanto al resto?

Me n'infischio

Me n'impippo Pipipiripiripiripiripippo. Perche no? T'amerò Tosto io teco fuggirò. Sia di qua, Sia di là. Sempre il mondo così andrà. Partirem,

Fuggirem, Questi lidi lascerem.

LOBA Bada ben

Pensa ben.

Far mi dei felice appien.

BLAS. Quanto a me, Ouel che c'è

Tutto io pongo a tua mercè. LORA e BLAS. Me n'infischio

Me n'impippo, ecc. ecc.

### ATTO TERZO PERSONAGGI DELL'ATTO TERZO

A FOLLIA. RODRIGO. A GRANDUCHESSA. MATA. A SURPRESA. JNA CHITARRA. A VOLUTTÀ. A GOLA. L GIUOCO.

L'AMBIZIONE. LA GOTTA. IL PANATTONE. BLASILLO. IL CONTE DI CHIGNON. DUE MANUSCRISTI. IL VINO. IL TABACCO.

### OUADRO I.

# L'impero dei bomboni.

Serenata terzetto.

BLASILLO, RODRIGO, Una CHITARRA. Non v'ha in tutta l'Iberica terra. lon. Sotto un cielo gemmato di stelle.

Chi sul liuto non canti le belle. Chi non danzi un bolero non v'ha. La chitarra ha in nostra mano Un potere sovrumano.

A Madrid, a Siviglia, a Granata, Qual mai bella non ha serenata?

Clin clin clin Alza! (1) clin clin. bis cogli altri.

BLAS. Se la notte con sogni funesti Ti conturba la mente agitata, Odi, o bella, la mia serenata, E la larva del sonno cadrà.

Le pupille schiudi, o cara, Queste note, o bella, impara, A tai note finor non fu vista Una bella che ancora resista.

Clin, clin, clin, Alza, clin, clin.

La Sorpresa. Canzone e quartetto.

La Sorpresa, la Chitarra, Rodrigo, e Basillo.

SORPR.

Viva il chiasso
E chi lo fa.
Vo' fracasso
E libertă.
Tik e tak, tak lă.

merical in the most I.

Io dell'orgia più sfrenata
Son regina patentata
Non mi spruzza, nè mi bagna
Che la spuma di Sciampagna,
Chè dell'uomo la stoltezza
Fra i tripudii mi chiamò
E il delirio dell'ebbrezza
D'una fata mi creò.
Viva il chiasso, ecc.

<sup>(\*)</sup> Alza è un esclamazione usatissima nelle canzoni spagnuole.

Dice il mondo che son strana, Che ho la testa un po' balzana, Che burlando or questo or quello, Faccio tiri da monello. Ma non posso star tranquilla, Obbedire alcun non so. Non son schiava ne pupilla, Schizzar fuoco e fiamme io vò. Viva il chiasso ecc. ma santo doll

Tarantella nicrescopica. Lot for vezzi nen mi alietta

SIVO OUADRO IL OZ A

## Il Regno dei Gaudenti.

La scena rappresenta il giardino dei Piaceri.

I piaceri della vita. SESTETTO.

RODRIGO, BLASILLO, il GIUOCO, il VINO, la Voluttà, la Gola.

Ma se voi non vi spiegate BLAS. lo davver non capiró. Il Giuoco. Di comprender voi bramate? BLAS. e Rop. Si signor.

Mi spieghero. A goder ciascun y'invita.

I piaceri della vita. BLAS. (a Rod.) All'erta fratello

E questo un tranello. Il VINO. Bevi, bevi allegramente Il balsamico liquor. D'ogni male è il più potente

Infallibil struggitor.

Rop. (a Blas.) Amico scostati Dal tentator.

I PIAC. A goder ciascun t'invita I piaceri della vita.

ROD. e BLAS. All'erta fratello

È questo un tranello.

R Giuoco. Gioca, gioca le sue porte La fortuna spalanco A chi ardito della sorte

I capricci affrontar può. Amico scostati

ROD. e BLAS. Dal tentator.

> Questa gente mi è sospetta Coi lor vezzi non mi alletta.

I PIAC. A goder ciascun v'invita I piaceri della vita Tira lera lera lar lon là.

### QUADRO ULTIMO.

# L'apparizione della Principessa invisibile.

### Finale.

AMATA, RODRIGO, BLASILLO e CORO.

Ron. Pubblico deli perdonaci, La matta bizzaria

AMATA. Non vivon forse gli uomini

In mezzo alla follia?

Do, mi, sol, fa, mi, mi, la, do.

E voi che ai matti o belle, CORO. TUTTI.

Si spesso perdonate Voi pur cortesi siate, Degnatevi applaudir.

aldama (PRINE. vad

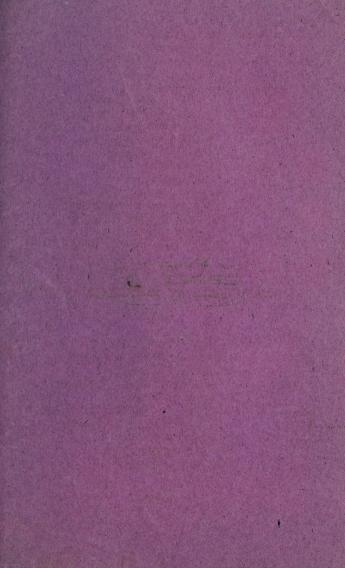

